# INDUSTRIA

# ED IL COMMERCIO SERICO

Per UDINE sei mesi antecipati Per !' Estero » » . . . . . . . л 8.50

#### Esce ogni-Domenica

Un numero arretrato costa cent. 20 all'Ufficio della Re-dazione Centrada Savergnona N. 127 resso. — Inserzioni a prezzi modicissimi - Lettere e gruppi affrancati,

#### Delle irrigazioni nel Friuli in paragone al canale Cavour e ai nuovi progetti nell'alto Milanese.

LETTERA SECONDA.

Affinchè siffatte imprese non cadano in quegli indugi che le resero quasi sempre per molti anni passive, sarebbe d'nopo che tutti i proprietarii delle terre potessero a prima giunta venire incontro alle acque colle mani armate già di tutto il capitale che fa d'uopo per compire in brevissimo termine quel secondo e terzo e quarto grado di ramificazione e ogni altro adattamento e provvedimento che rimane a farci su tutta la superficie irrigabile; st, se non si vuole che l'acqua rimanga · per lungo volger d'anni e una ricchezza meno fruttifera; o ponga forsanche le aziendo rurali in maggiori strettezze.

Ne basta il pronto capitale, senza la decisa c pronta volontà; cioè, se non vi precede la generale e simultanea persuasione dei possidenti e fittuari e amministratori, che quell'investimento irrevocabile debba procacciare un frutto sicuro e pronto, non minore di quanto potessero procacciarsi altrove o dovessero pagare altrui. Questo unanime e rapido consenso essendo impossibile, sarebbe d'uope, per evitare un disastro, che le società imprenditrici pensassero fin da principio di non fermarsi al canale maestro e alle sue diramazioni prime, ma d'inoltrarsi colle sucessive operazioni o sovvenzioni fin dove fosse possibile e convenevole, tanto a chi ha l'acqua da vendere quanto a chi ha la terra da migliorare. In fatto vero, non vi può essere utile c rapido smercio d'acqua se non in quanto vi sia nnovo afflusso di capitale: - o già pronto come dote della terra:—o apportato come dote dell'acqua. E se questo non è in copia molto maggiore e a patti ben miti, è inevitabile il ritardo delle irrigazioni; oppure una vasta chiamata di capitale, che accresce le angustie dei meno agiati.

Insomma, il disastro del canale Cavour sta primamente in ciò ch'è un pensiero incompleto. E una pianta senza rami; e prima d'aver messo tutti i

rami, non può mettere tutti i frutti.

Che se la società può intanto farsi pagare dalla nazione i frutti tardanti, il danno è tanto maggiore e tauto più ingiusto. Il capitale costa alla nazione il doppio che agli azionisti; la nazione deve pagare fin d'ora i frutti, senza nemmeno poter dire d'aver con ciò fatto un passo per ottenerli; e la perdita, coll'aggiunta d'enormi interessi composti, ricade intanto sul cittadino lontano, che in tutto ciò non ebbe ne interesse ne colpa. Porse si poteva, fin da principio, aver dimandato agli azionisti un capital maggiore, e che bastasse a compire quanto restava a farsi per assicurare, non una vedita prematura e sterile, ma l'uso verace e frattifero di tutta l'acqua. Come si trovarono allora ottanta milioni, così se ne sarebbero trovati allora quanti altri ne potevano abbisognare, purché solamente vi fosse il

Circa trent'anni sono, quando si trattava d'intra-prendere il gran canale del Gange (lungo come tutta la nostra penisola), interrogato da Sir John Bo-wring, ebbi occasione di consigliare che si calcolasse sin da principio l'impresa in tutto il suo finale com-plesso. E vent'anni sono, in risposta alle dimande dell'inselice Lord Ebrington, trasmesse da Lord Palmerston in novembre 1846 e ralative all'Irlanda, io scrissi: - . Non basterà dunque derivare dai laglii e dalle paindi un acquedutto per opera di governo e a spese nazionali, perché immantinenti la superficie d'un territorio veuga ridotta a piena cultura adacquatoria.... E d'uopo che tutti i proprietari

circostanti si risolvano a comperare l'uso delle acque, ... È d' nopo che si pieghino a farlo per convenevel prezzo; poiche l'offerta in questi casi precode all'i dimarda; o l'indugio diviene un'arte.... E d'uopo che i proprietari si risolvano a scavare tutti i canali seconduri con tutta la sequela dei ponti ed altri edifici; e infine a uniformare tutta la superficie dei loro campi al livello sotto cni vi giungono le acque. Le quali cose richiedendo capitali e curo e accerdo di molte volontà, non si fanno mai da tutto nel medesimo tempo, ma nel corso anche di più generazioni (V. mie Memorie d'economia pubblica Milano, Bernardoni 1860, pag. 237.)

Dissi, di più generazioni; perché se da noi molte imprese d'acque non avverarono la speranza d'un utile privato, ebbe somma parte in codeste delusioni l'elemento economico del tempo. Ne con ciò intendo dire anch'ie solumente che « un lungo volger d'anni si richiede per altimare la vendita totale dell'acqua. Ma intendo esprimere ben pinttosto quella perpetua confusione e contraddizione di lavori e dispersione di capitali che avviene sopra vaste superficie, tra chi fa e chi non fa, tra chi fa bene e chi fa male, tra chi fa per calcolo sagace e chi fa in via quasi di passatempo e di domestica grandezza, onde il rustico proverbio: — Acqua in ca; Fa e desfa! — E tutto ciò si ripete appunto nel corso delle gene-razioni, - nella volubile fortuna delle famiglie, -nelle divisioni e congiunzione dei poderi e degli orarii d'acqua e dei colatizi e delle filtrazioni, -nelle nuo-re culture nei modi di miglioramento dominati so-vente dalle abitudini, dalle liti, dal capriccio. Onde i lavori si succedono, s'interrompono, si assorbono, si cancellano: e non di rado si attraversano e s'insidiano fra loro, ora approssimandosi ora opponendosi ad una ideale che con questo disordinato dispendio non si raggiunge mai. Epperò chi si at-tentasse di stringere in una sola cifra la spesa finale di tutte codeste contradittorie variazioni dell'intera superficie « in lungo volger d'anni » vedrebbe che quell'ideale si può in gran porte rag-giungere di primo tratto e in modo completo' col risparmio d'un ingente tesorol

Questo è il quesito fondamentale dell'impresa Cavour. E s'è quesito solubile, certamente lo é

soltanto in quest'ordine d'idec.

Fin d'allora io tentai questo calcolo ideale di ciò che istoricamente poteva esser costato nel corso dei secoli quel classico complesso d'irrigazioni che si stende nel paese modello tra Milano, Lodi e Pavia, sin dal tempo che Virgilio traduceva in versi; Claudite jam rivos. — Ciò che rimane, lo dissi, è solo una parte di ciò che si sece e si dissece nel corso di due mila anni, interrotti da tante vicissitudioi e tante barbare e semibarbare influenze. E l'opera finale e presente non può essere così perfetta, come avrebbe potuto ordinarsi con disegno premeditato. Come le frontiere delle nostre provincio e le vie delle nostre città sono tortuose in paragone alle linee rette che vediamo dominare nelle mappe degli Stati Uniti : così complicati riuscirono i meandri delle acque sui nostri campi. In alcuni luoghi l'intreccio delle loro direzioni e delle loro altezze è aggetto di curiosità pel viaggiatore. Un premeditato disegno non avrebbe lasciato adito a questi sforzi d'ingegno e di capitale. (Mem. d'econ. pubbl. pag. 242). «
Spedito, sulla fine del 1850, il sig. Baird Smith

dal governo dell'India a far paragone di quelle recenti irrigazioni colle nostre, adunò quanto crasi scritto sull'argomento in Italia: e pubblicò un'opera molto accurata (Italian Irrigation). Parve a lui che quel mio tentativo di stima fosso in eccesso del vero (in excess of the truth); senonché, poghe righe dopo, confesso ché · doveva esservisi speso un capitale

non minore (a capital not less) ; o a modo di spiegazione, appunto soggiunse che quella somma erasi disseminata (spread) sopra settecento anni

(Vol. 1 pag. 298; second. ed.) .
Il vero è che il mio calcolo era ben altro che esagerato. Poiche, cominciando dai navigli e altri canali di primo ordine (che si diramano per quasi duccento chilometri di corso nell'intervallo fra il Ticino e l'Adda) io, facendo ragione da quanto costò la più recente di quelle costruzioni, aveva stimato in complesso le spese da venti a venticinque milloni, per condurre 140 metri cubi d'acqua. Or bene, nel canale Cavour si è già speso più del doppio, cioè almeno cinquantatre milioni, per con-durne solo metri cubi 110. E la Relazione Brioschi nell'alto Milanese, dimanda il triplo, cioè sessanfaquattro milioni, per condurne solo metri cubi 96. È nel ramo superiore, per condurre metri cubi 24 scarsi e incerti, s'indica la medesima somma già supposta da me sufficiente per condurne sei bolte tanto. Credo perció, che, coi dati attuali del lavoro e del capitale, quella mia valutazione sia pinttosto in difetto che in eccesso.

Codesta partita dei canali di primo ordine è la sola che, per quanto io sappia, resto finora compresa nei rendiconti del canale Cavour, mentre io feci fin d'allora diligente rassegna di tutte le successive a maggiori patite di spesa. Infatti, osservando che quattro canali di secondo ordine (Lorini -Marocco, Belgioioso, Taverna, Borromeo) erano co-circa una decima parte di quei 140 metri cubi, ne indussi che i canali, che ponevano in giro il totale di quel volume, potessero aver costato da cinquanta a sessanta milioni. E in simil modo valutai la spesa dei canali di terzo e quarto ordine, che servono, li uni, per condurre le acque con misura di volume e d'orario ai singoli poderi e per esportare li scoli; e li altri, per l'effettivo adacquamento dei singoli campi e parti di campo. E su quella vasta super-ficie di due milioni di decari (tre milioni di pertiche milanesi) li apprezzai a duecento milioni. Valatai parimenti le immense livellature e i lontani trasporti di terra, nonché le linee di piantagione per consolidare i fossati, le arginature, le strade campestri con innumerevoli ponti, le vaste cascine, e una congrua dote d'ogni sorta di bestiami e ve-icoli, Parlando allora di opere da farsi in altri paesi, non tocai la questione sociale, che s'implica colla minuta possidenza e pigionanza e colla cul-

tura del gelso e della vite. Invito ora altri più esperti di me a rifare da capo quelle singole partite di stima; e ripeto che un disegno premeditato in tutto il suo complesso, quando si potesse condurlo a sicuro rapido compimento, potrebbe effettuare il risparmio d'un ingente tesoro; e potrebbe avverar ciò ch'è altrimenti assurdo a sperarsi. Gli uomini, per effeto di passione o d'imaginazione, pur troppo hanno diritto, quasi direi, d'ill'idorsi nei loro conti: ma non hanno diritto di

Accetto per vero che la trasformazione dell'agricultura, sopra uno spazio di novecento mila decari, or proposta ai Consigli Provinciali di Milano. Bergamo e Gremona, possa dare alla produzione campestre un aumento annuo di dieci milioni; accetto che ció rappresenti un aumento di duecento milioni nel valore fondiario. Ma nego che possa ottenersi colla sola costruzione dei canali di primo o secondo ordine; opperò coi soli sessantaquattro milioni che sono necessarii a questa. E dimando non solo ai Consigli Provinciali, ma inoltre a quel corpo d'ingegneri che si sinora consultato come maestro noll'arte irrigatoria, che vogliano compire tutte le altre partite di queste valutazioni e preordinare queste

mprese in tutto il loro complesso. Allora si vedrà che se quell'aumento di valore fondiario si può avere, si deve anche pagarlo più o meno caramente. E prima si deve determinare fin d'ora tutto il capitale necessario; e indicare da parte di chi e a quali condizioni e in qual tempo si possa regolarmente averlo; poiche la maggioranza dei possidenti non è in forza di rispondere a queste chiamate di milioni in massa; e se alcuni possono indugiare per arte, i più devono pur troppo mancare per impossibilità.

In siffatte imprese di tanto diversa mole, ma tutte partecipi delle medesime difficoltà, conviene farsi esperienza e norma dalle minori, onde rendere meno gravi i possibili errori e disastri. Additerò a tal proposito una grave difficoltà, che l'impresa, relativamente esigua, del Ledra ha commune coll'impresa Cavour, e che solamente quando fosse superata una volta, potrebbe valer di norma agli interessati per affrontarla in una maggior proporzione.

Gennaio 1867.

#### LETTERA TERZA.

Fu commune agli autori del progetto Cavour e di quello del Ledra la preoccupazione di addossare sin da principio all'agricultura il rimborso delle spese d'un' opera tuttora incompleta e che può avere un più giusto compenso nel perpetuo corrispettivo del perpetuo servigio al quale è destinata. E nel progetto del Ledra, compiuto il rimborso all'industria privata, si sottomise l'agricultura ad un secondo o perpetuo debito verso la provincia. La quale, col solo fatto di garantire alla Società imprenditrice per un certo numero d'anni un minimo interesse, acquisterebbe l'assoluta e perpetua proprietà dell'opera e della rendita. E si suppose, che quando l'uso dell'acqua abbia raggiunto il pieno suo sviluppo, codesta rendita perpetua possa, a lucro generale della Provincia, quadruplicarsi. Si tratta dunque d'un valor capitale d'alcuni milioni.

Io non intendo implicarmi in una questione giuridica e morale sulla proposione aleatoria tra la iemporaria garanzia d'un minimo interesse (del cinque per cento, secondo la Relazione Bucchia; o del sei secondo la Reluzione del Bertozzi) e il lucro perpetuo del quadruplo. No parimenti intendo di fare una questione di diritto pubblico. se una sifatta donazione assoluta delle acque del Ledra e della loro perpetua rendita, che certa-mente non risulta dai termini dell'investitura, possa essere stata nell'animo dei concedenti. I quali ebbero in evidente mira d'arrecare un perpetuo vautaggio all'agricultura e alla pubblica salubrità; o se ne affidarono alle cure e all'autorità del magi-

strato provinciale.

Ne saprei spiegarmi questo andirivieni d'una parte della provincia che diviene debitrice alle altre parti e a se medesima' per un vantaggio vonutole da tutt'altra origine. Io miro solamento a ciò che tende al più certo e pronto compimento dell'opera. E dico che a questi patti potra bene avverarsi un'altra volta che l'acqua resti nei canali invenduta e che nelle arsure estive le attigue campagne giacciano tuttavia squallide e polverose; e la provincia tutto soggiaccia al peso di materiali garanzie, come ora avviene alla nazione pel canale Cavour, prima che si giunga a promovere su tutta la superficie irrigabile il compimento delle neces-

sarie preparazioni.

Non perciò vorrei propugnare la tesi che quando la provincia ebbe i'investitura di « condurre » le acque del Ledra nel territorio fra il Tagliamento e il Cormore, dovesse condurle a sue spese, cioè a spese di quelle parti eziandio della provincia che non ne traessero diretto servigio; nè mi assumerò di provare che ogni vantaggio della pianura sia vantaggio della montagna, a segno tale che questa debba partecipare alle spese. Ma dirò che, rimborsata la Società imprenditrice, è giusto che la provincia venga nei men gravosi modi risarcita delle spese alle quali avesse dovuto soggiacere. Ma, ciò fatte, essa debbe rimanersi paga della prosperità di quella sua parte, e dei profitti indiretti che in qualsiasi grado potranno ridondarne anche alle altre. E non solo deve astenersi di sviare in qualsiasi modo dal compimento dell'opera i nascenti capitali, ma deb-

be fare ogni studio di procacciare o assicurare alle più miti condizioni quanto possa tuttavia necessitare.

Al primo e già ripetato mio consiglio, di ridurre fin d'ora a progetto premeditato e armonico tutto il complesso dei lavori, aggiungo adunque il secondo consiglio, che la provincia non si attenda da quest'opera altro guadagno che il com-

pimento dell'opera stessa.

Il terzo consiglie sarebbe che la Società imprenditrice, oltre al capitale richiesto per la prima e seconda parte degli incanalamenti e già contemplato nelle Relazioni Bucchia e Bertozzi, dovesse fin d'ora disporsi a conferire tutto il rimanente che occorresso a compiere, sia direttamente di sua mano, sia per cura dei singoli possidenti o di consorzii lecali, il terzo e quarto grado di diramazione negli intervalli, che nel progetto tuttavia rimangono, di tre o quattro chilometri; e di sollecitare in pari modo il compimento delle livellature e di quant'altro serve a stendere su tutta la pianura inacquesa un primo grado d'adacquamento; e ciò piuttosto come un provvedimento ai mali che ora affligono le popolazioni e i hestiami, e como un'assicurazione dei ricolti contro le siccità, che non come una trasformazione dell'avita agricultura. La semplicita, e direi quasi, la discrezione e sobrietà del lavoro e sopratutto la sua speditezza proveranno che qui si rinnovi il disastro del canale Cavour. Perochè l'opera, sottratta da principio alle dubbiezze e ai ritardi, non potrà soggiacere a un'incompleta vendita delle acque e ai danni dell'interesse composto; e la spesa si ridurra forse alla metà di ciò che sarebbe nel canale Cavour o dovunque venisse abbandonata al caso delle operazioni variabili e delle forze ineguali, E si potrebbe infine avere, a beneficio anche delle attigue pianure o d'altre provincie, un lavoro modello. È intendere che fosse modello più ancora per la parsimonia che per un infruttifera perfezione.

Passo ad quarto consiglio. Nel progetto del Ledra, si suppone che gli utenti debbano anzi tutto rimborsare in un corso indeterminato di anni la Società imprenditrice. Mentre l'Italia, pur pagando nuntualmente di interessi del suo debito, di ridusco, per una specio di malla, gettata dalla Borsa di Parigi sulle sue finanze, a dover nondimeno pagare poco meno del dieci per cento; il denaro indu-striale diviene ogni giorno più caro, epperò esso dove agoguare ad un veloce e continuo trapasso d'una ad altra impresa. Quindi ai lunghi interessi deve preserire le rapide provvisioni e i vicini ter-mini di tempo. Perlochò conviene aver la mira di sostituire quanto più presto si possa al denaro industriale, per lo più straniero, i quotidiani frutti del risparmio domestico; il quale può agevolare la misura degl'interessi, appenache possa vederli assicurati sulle terre, sufficientemente irrigate, o fredente almeno dagli annui pericoli della siccità.

A tal proposito aggiungerò un quinto consiglio, cho per mezzo delle banche agrarie o delle assicurazioni mutue fra possidenti e di consorzi d'altre simili istituzioni, fosse a procacciarsi quell'aumento di bestiami o qualunque altro apparato mobiliare potesse occorrere ad un'agricoltura progressiya.

Il sesto consiglio sarebbe che, esclusa per tal modo ogni idea di rimborso diretto dei possidenti alla Società imprenditrice e sovventrice (poiché le azioni, assorbite prima dalle Casse di Risparmio, verrebbero a diramarsi poi tra le famiglie), il pagamento degli interessi fosse fatto per cura della provincia, e almeno in parte prendesse aspetto d'imposta provinciale, destinata a procacciare alle popolazioni il servigio delle fontano, degli abeveratoi, delle lavanderie, dei molini e una generale assicurazione contro i danni delle siccità. La quate imposta si ripartisse sopra i singoli comuni, o meglio sopra i singoli villaggi, nonché sopra una ventina di molini, costrutti dalla società stessa o da altra, dietro i migliori modelli; e finalmente, per ciò che riguarda le irrigazioni, l'imposta, si mettesse in appendice al censimento delle terre, in diverse proporzioni e classi, secondo i vantaggi avverati e probabili. E siccome, giusta la Relazione Bucchia, due quinti dell'interesse, sapra un milione e mezzo di spesa, dovrebbero venir forniti dalla vendita delle acque domestiche e delle acque motrici, i residui tre quinti, cioè gli interessi di sole lire 900 mila, dovrebbero venir forniti da un qualunque grado d'adacquamento sopra 63 mila decari. Per il primo e secondo ordine di canali, sommerebbero dunque ad un canone annue, d'una frazione di lira per decaro. Laonde se le successive parti di lavoro dovessero importare altrettauto, od anche il doppio, sempre potrebbero conservare l'aspetto d'un'imposta locale e beneficiaria. E con questo titolo provinciale, potrebbero precedere alle ipoteche e alle altre iscrizioni; a cui per verità non potrebbero in tali limiti recar pregiudizio, ma piuttosto aecrescere il margine di sicurezza. Per tal modo sarebbe ottenuto fin da principio e sopra tutta la superficio irrigabile un equivalente al consenso volontario di tutti i possidenti. Non oserei dare un tale suggesimento în via di consiglio; ma oso proporlo come uno dei quesiti da risolversi, quando pur ciò losse, in via legislativa. Sarebbe un applicazione, o se si vuole, una deduzione giaridica dell'autico diritto del passo d'acqua, fino al contatto d'ogni campo irrigabile. E sarebbe giustificata non solo come una necessaria provisione contro i danni delle siccità, ma per l'aumento im-mediato di valore che ogni podere acquisterebbe anche moramente coll' acquisto dell'immediata irrigabilità.

Si calcola che in ogni triennio, per causa della siccità, si perda un raccolto intero; il che significa che coll'immediata irrigabilità si assicura a chi voglia profitarne, un anmento del 50 per cento.

Per una prima prova, sarebbe opportuna la minor superficie, indicata dalla Relazione Bucchia in circa pertiche censuarie sessantamila. Ma una più vasta prova, sulla quintuple superficio indicata dalla Relazione Bertozzi, quando si avesse alla mano il proporzionato capitale avrebbo due vantaggi. L'uno sarebbe di poter tentare sulla campagna di Usoppo, di pertiche censuarie ventimila, per la maggior parte inculte, un ordinamento tutto nuovo, che nulla avrebbe a distruggere dell'antico, e sul quale il lavoro modello non verrebbe angustiato dalla necessità di rispettare le ragioni acquisite e le abitudini invalse. L'altro vantaggio sarebbe di aggiungere alle acque del Ledra le acque occasionalmente più torbide del Tagliamento: le quali, al pari di quelle dei torrenti, potrebbero, guidate da mano sagace, essere utili a consolidare le profonde ghiaje della pianura inacquosa. Quanto alle pianure del Friuli di quà del Ta-

gliamento, come a quelle dell'alta Insubria e del Piemonte, auguro che possono giovare i duo grandi esperimenti che si possono intanto tentare sulle rive del Ledra; cioù sulla riva destra, da un'agricoltura tutta libera e nuova; e sulla riva sinistra, da un'agricultura, con più circoscritto e pru-

dente pensiero, rigenerata.

Aggiungo infine il consiglio che, per le acque motrici e per li usi domestici, si premediti fin d'ora un'accorta applicazione di tatti i lumi della scienza e li avvedimenti dell'industria. L'acqua dei fossati campestri si può ben applicare al lavatoi, alle imbiancature, alle macerazioni del canape, alle tintorie, alle murature e a cento altri servigi domestici. Ma ragioni d'umanità e di pubblica provvidenza vogliono, che, per l'uso personale del-le famiglie, si debbano studiare opportuni recipienti depuratori; ovvero si debba nel modo più econonomico riservarvi le acque piovane; le quali sebbene inegualmente ripartite, sono, nel corso dell'anno, per le influenze dell'Adriatico e delle Alpi, concesse al Friuli in si prodiga misura.

La prerogativa dell'acquedotto del Ledra consiste in ciò che il serbatoio dove avviene l'incremento spontaneo delle acque estive, riesce, con pochi e facili lavori, quasi attiguo al campo delle irrigazioni. E così pure il Tagliamento. Per fatto contrario, nel canale Possenti, l'incremento delle acque estive si ottiene soltanto con serbatoio artificiale, distante dal confine delle irrigazioni trentacinque chilometri; dei quali più d'un terzo si percorre in continuo canale sotteranco, scavato con pozzi della media profondità di metri novanta! Il che giusta autorevoli giudizii, non si può inoltre conseguire senza alterar più o meno tutto il regime idraulico e irrigatorio del Lago Maggiore e del

Conchiudo. Poiché il più sollecito e completo sviluppo delle irrigazioni può quadruplicare il valore delle acque del Ledra, sollecitate dunque, - completate, — quadruplicate! Dopo quattro secoli di sterili desiderii, riparate coi favori della natura ai suoi disfavori: date a tutta l'Italia un opera modello Sciogliete il problema del canale Cavour, e d'altre ii problema che può sovvenirla o impoverirla. Calcolate nel complesso e nel tempo di questi grandi lavori produttivi un gigantesco risparmio.

Lugano, gennaio 1867.

Dott. CARLO CATTANEO.

#### Malattia dei Bachi da Scia

INVENTARIO DEL 1866

del sig. E. Duseigneur

(Cont. vedi num, antecedente).

 Quelle che mi furono sottomesse a suo tempo appar-tenevano a due sistemi d' imballaggio usitati l' anno prima, e che ci condussere l'uno dopo l'altro, tolte poche ec-cezioni, delle sementi in perfetto stato e la cui generale riuscita lasciò nulla a desiderare.

« Ho veduto, dall'un canto, delle sementi arrivate in vasi

chiusi completamente amerato, e diseccarsi immediatamento sutto l'azione dell'aria, di modo che dopo un meso il peso si dovera ridurre a quello del somplica guscio; lio espe-rimento, dall' altro, dello sementi venute in semplici cas-sette di legno coperte di una toja, cho presentavano un agglomeramento compatto di cartoni fermentati, e cho non

aggiomeramento compatto di cartoni termentati, è che non si potevano distaccare senza stracciarli.

• Evidentemente queste avarie non hanno poluto nuocere che all' importatore, poichè non era possibilo di pensaro a metterle in vendita; o la causa sta tutta nell' averle messe in viaggio troppo fresche.

• Ho potetta indire constatore che l'accione di causa.

\* Ho potuto inoltre constatare che l'assieme di quoste sementi spedito coi due sistemi di trasporte erano in uno stato completamente analogo a quello dell'ultimo anno, o non differivano che pella miglior apparenza dei cartoni. Nel meso di dicembre 1865, nel corso del quale gli arrivi

furon) terminati, si vide una temperatura poco differente da quella del dicembre 1864. L'osservatorio di Lione, che può servirci di termine di confronto, ha constatato una media di 1. 2/10 centigradi, contro 1. 1/10 nel 1864.

· Ma dal principio del 1866 le cose vanno ad assumere • Ala dal principio del 1866 le cose vanno ad assimere un' altra piega, e, senza voler calcolare i danni che una simile stagione doveva occasionare alla sericoltura, abbiamo subito nei mesi di gennaio, febbraio e marzo un complesso di calore che si elevò a 676. 3[10, quando non risultò che di 306. 5[10 nel periodo corrispondente del 4865. Ecco il quadro comparativo.

|           |      | temperatura med | a somma ai colore |
|-----------|------|-----------------|-------------------|
| Gennaio 4 | 865  | 40 6/10         | 442° 6/10         |
| Febbraio  | ,    | 20 2/10         | 61° 6/10          |
| Marzo     | •    | 3° 3/10         | 402° 3/10         |
|           |      | 1               | otale 306° 5/10   |
| Genuajo : | 1866 | 6° 6/40         | 204° 6/40         |
|           | ,    | 80 1/10         | 226° 8/10         |
| Marzo     | •    | 7° 9/10         | 224° 9/10         |
|           |      | 7               | 01/8 8889 alch    |

Tolale 656° 3/10

Il deposito generalo delle sementi non poteva sopportare senza danni una simile elevazione di temperatura, e

tare senza danni una simile elevazione di temperatura, e sopratutto quello troppo impressionabile del giappone d'origine.

Il sig. Robinet, che si è dato altre volte a ricerche minuziose sulla quistione delle uova dei bachi, ha ammesso il principio che in anni ordinari il lavoro organico delle nova comincia verso la metà di febbraio nel centro della Francia e che il seme s' avanza verso la schiusura del

Francia e che il seme s'avanza verso la schiusura dal momento che viene sottoposto a una temperatura che sorpassi i 9 gradi centigradi.

Ora, nei due mesì di gonnaio e di febbraio del 4865 la temperatura non superò che assai di rado questa citra, nel mentre che nello stesso periodo del 4866 venne superata pet corso di 43 giorni.

D'innanzi a simili contestazioni, qual è l'osservatore che per debla riconoscero che l'avania à l'opera della

che non debba riconoscere che l' avaria è l' opera della stagione? Qual è lo stabilimento di prove precoci cho, avendo constatata la riuscita di una semente messa alla covatura in gennaio, voglia garantirne l'esito pella educa-zione normale?

• D'altrove, i secondi esperimenti praticati tanto in Francia che in Italia sulle stesse sementi, constatano un

differente andamento e per ciò stabiliscono l'epoca dell'alterazione come fu da me segualata.

Era dunque evidente, fino dalla prima metà di febbraio, che si preparavano dei disinganni e che si doveva aspettarsi l'averia per disseccamento parziale, stantechè il movimento apparente o latente del seme non continuava alla nascita.

· Egii è sotto tale impressione ch' io scriveva, al 12 febbraio, nei termini seguenti a diversi corrispondanti italiani;

 Abbiamo in questi giorni, in diverse località del mez-zogiorno della Francia, una temperatura di 15 gradi cenligradi: e come le sementi sono mal conservate, una parte comincia già a schindersi. Se i calori continuassero anche durante la prossima tuna, vedremmo una nascita generale; roffreddamento della temperatura causerebbe poi una sicura perdita del seme che è in movimento.

perana det seme ene en movimento.

• Il male previsto si è in parte avverato, sebbene non si debba prender alla lettera tutte le voci che il timore e la mala fede mettono in circolazione. Non è punto da dubitare che molti elevatori, che hanno pagato caro in principio, non fossero incantati all'idea di poter rescindere dai loro contratti, per rimpiazzare il some ai prezzi avviliti del momento: esageravano il male per approfititarno. approffittarne.

 L' anno prima, in cui tutto andava regolarmente, il sig. de Plagniol pensava, che la sementi d'importazione diretta non si doveva, in fatto di nascita, metterie in riga con tutte le altre. Io credo che in un anno simile questa opinione faccia ancora maggior press e che la giurispru-denza che non si facesse calcolo dei fatti e delle conside-

denza che non si facesse cateolo dei fath e delle conside-razioni ch' io ho esposto, andrebbe molto errata.

• La responsabilità dell' importatore, al quale le com-pagnie di spedizione non tengono alcun conto delle avarie di viaggio, è già abbastanza pusanto. Se in seguito egli dovesse correre il rischio della stagione, contro it quale la previsione umana è impotente, noi vedremmo l'impor-tazione delle sementi abbandonata da tutti gli uomini serii, e l'avvenire della segiogligia che diponde adosso dal Giappone, sarebbe gravemente compromessa. • (Continua)

#### Cose di Città e Provincia.

È stata annunziata per quest'oggi al tocco, un assemblea popolare da tenersi nel Teatro Minerva all'oggetto di discuttere sul progetto Scialoja-Dumoncen; senonche un comunicato, che leggiamo nel Giornale di Udine, ne sa prevedere che sarebbe impedito. Per noi è nulla di nuovo; però siamo curiosi di vedere come andrà a finire.

#### Il Regio Prestetto.

Agli Abitanti della Città e Provincia di Udine,

Improvedute fisiche sofferenze mi privano troppo presto dell'onore di rimanere fra voi. Il ramarico che momento del commisto, mi prova quanto mi tornasse gradita

la vostra benevoleza.

Cordiali e laboriosi, di cuoro ardente, amanti la patria,
la libertà e la giustizia, in breve tempo vi ho conosciuti ed amati. I miei voti saranno sempre per la vostra prosperità, inseparabile dalla grandezza d'Italia.

Allontanandomi poi da questa illustre Provincia, troverò un qualche confurto nel pensioro di non aver lasciato negli animi vostri una infausta memoria.

Udine, 5 febbrajo 1867.

A. CACCIANIGA.

# Appello al Collegio Elettorale di Spl-limbergo e Maniago.

Elettori I

Per la elezione del vostro Deputato al Parlamonto, un Decreto Reale vi convoca pel giorno 17 febbrajo corrente. Non possiamo astenerci dal raccomandarvi l'illustre Concittadino

LEONARDO ANDERVOLTI

Questa personalità storica, questo benemerito e levie patriotta, è la più sicura guarentigia ad ottenere un rap-presentante nazionalo che propugni i principi di giustizia gli interessi nostri, scuza piegaro alle pressioni del potero, alieno da ambizioni ed antipatie personali, e che dedicò tutta la sua vita al bene della Patria comune.

Non esitiate nella scelta. Non vi abbaglino nomi sonori, nè fastosi titoli, nè tronfi panegerici: pel bene d'Italia nostra non vi sfugga questa bella occasione, per dimostrare che il voto compatto e maturo ha trovato riscontro nel

planso degli uomini politici i più illusri. Vi ricordi la seguente lettera che l'onorevole Mauro Marchi Deputato al parlamento scrisse da Firenze il 34

gennajo p. p.

Ho visto con molta soddisfazione che gli Elettori di
Spilimbergo e Maniago hanno scelto a loro Candidato per
la Deputazione LEONARDO ANDERVOLTI. Egli è un

vecchio e provato patroitta ed un combattente animoso per la causa della libertà, della giustizia e dell'umanita... «Mi sprebbe dunque assai caro l'averlo Collega e compagno nelle lotte Purlamentaria

Udine, 6 febbrajo 1867. Alcuni Membri del Circolo Popolare.

#### PARTE COMMERCIALE Sete

Udine 9 febbraio.

La situazione del nostro mercato della seta non si è punto migliorata — la calma più completa è tuttora all'ordine del giorno - e a meno di considerevoli facilitazioni sui prezzi che si praticavano verso la prima metà del mese passato, non è più possibile d'indurre i compratori ad acquisti di sorta.

Il riassunto delle notizie che ci pervennero in questi ultimi giorni dai principali mercati di consumo, ben lungi dall'inspirare fiducia nell'avvenire, fanno piuttosto temere la prolungazione della calma.

I lavorati in generale sono meno dopressi, e si potrelibe anche cellocare qualche balla di trama di merito, senza gravi differenze sui corsi di gennaio; ma come l'articolo è molto scarso sulla nostra piazza e segnatamente in roba netta e di buon lavoro, così si è fatto proprio nulla.

I filandicri però non si mostrano tanto sconcertati da questo stato di coso, se taluni ebbero il coraggio di rifiutare delle offerte che difficilmente si potrebbero raggiungere in questo momento sulle piazze estere; ma il sangue freddo dei possessori non basta a rianimare gli affari.

Milano 6 febbraio.

Anche i primi giorni di questa ottava si sono iniziati nella più completa calma d'affari, e ciò dipendente dalle notizio dei mercati esteri, i quali accennano l' inazione predominante, ed il massimo riserbo nell' accostarsi ai prezzi fin qui voluti. Le poche commissioni rimasero circoscritte ad alcune balle di trame di titoli 20 a 26 di qualità primaria, eseguite ai precedenti corsi; cioè per 20,26 L. 116; 24,28, 114 a 115; 26,30, simile a 115; belle correnti 21,28 a 109; 24,30 a 107; 28,34 a 103; 30,40 a 100. Gli strafilati trovarono puro qualché occasione di collocamento, ma esclusivamente per le sorta belle e ben lavorate, nei titoli 18 a 24 denari, citandosi qualche vendita di 16[18 classica a 131:50; 18[22 a L. 128; bella 18]24 a L. 123; 18[24 bella corrente trentina a 120; 20126 nostrana bella a L. 117 incirca. Le qualità secondarie tanto in trame che in organzini rimasero affatto trascurate ed a prezzi nominali, esigendosi facilitazioni non indifferenti.

Rapporto alle greggie, qualche balla qua e là venne acquistata mediante ribasso, ma limitamente per le sorta correnti e buone correnti; attesochè le belle e superlative, che sono rare assai, si vogliono ancora sostenute dai possessori ad elevato grado, rifiutandosi le offerte men che decerose; così notansi correnti venete e trentine 11/14 a L. 94; 12/15 a L. 91 50; 13/16 a L. 89; altre 18/24 a 85 mazzami simile a L. 72; mentre non si possono mentovare contrattazioni di sete classiche a causa dolla rarità ed esuberanza di prezzi.

Non si sono manifestati finora bisogni per gli opificii, onde richiamare l'impiego delle sete asiatiche del Bengala, China e Giappone, essendo provvisti per brevo tempo; d'altronde abbiamo ancora da sostituire roba indigena a quelle provenienze, in giornata sproporzionate nei prezzi rispetto alle nostrane.

Le lavorate asiatiche, che sono assai scarse, trovano qualche vendita a bnon prezzo per incontro speciale, cioè: Organzino Bengala perfetto lavorerio 22/28 L. 111; 24/30 L. 107, trame Giappone 26/30 L. 120; chinesi 36/60 parimenti belle nette a 106. A Londra i prezzi tendono a piegarsi.

I cascami reggonsi stentatamente agli ultimi prezzi quotati senza apprensione di rihasso, quanto meno speranza di rilievo; struse superlative L. 18; correnti L. 14; strazze scelte fine belle a L. 19:50; scadenti 18:25; galette forate gialle 14 a 16; correnti leggeri da 12 a 13; galettami forti L. 3:24; scadenti L. 1.

Si conchiude che l'atteggiamento degli affari di poco ha variato dalla scorsa ottava, e malgrado la calma ovunque provata sul genere, i prezzi per le sete di bella sorta netta, non subirono deterioramento.

#### Reclamo.

#### Estratto di 65,000 guarigioni.

Lestratto di 65,000 guarigioni.

Le Revalenta Arabica DU BARRY di Londra ha operato 65,000 guarigioni senzo medicina e senza purgaro. Essa fa economizzana mille volte il s o prezzo in altri rimedii, restituado la perfetta saluto degli organi che servono alla digestione, dei nervi, polmoni logato u membrana mucosa, anche si più sfiniti di forze, nelle cuttive e laboriosa degestioni (dispepsie), gastriti, gastrolige, stitichezza abitusle, emorroidi, gtandole, ventosità, palpitazioni diarrea, goofienento, capogiro, zufolamento d'orecchi, acidità, pitulte, nauses e voniti anche in tempo di gravidanze, dolori, orudezze, granchi o spasimi di stomaco, insonnis, tosso, oppressione, asma, bronchite, tisi (consunzione), eruzioni, malinconio, deperimento, reumatismi, golta, fubbra, catarri, isterio, neuralgia, vizio dei sangue, flusso, bianen, i pallidi cultori, idropisia, mancanza di freschezza d'energia nervose.

Cura N. 65.372.

Cura N. 65,372.

Cura N. 65,372.

Una hambina del sig. Notaio E. Bonine, Segretario Comunale della Loggia (Torine), la quale, dopo avere crriblimente sofferte disordini di digestione, per cui trovavasi in tale stato di deperimento che il suo corpo era ormai divenuto dialano, malgrado di tutti i metodi di cura suggeriti dai medici, ricuparò nal breve spezio di 50 giorni a più fiorida salute gazaie alla Revalenta Arabica, il cui uso le venne consigliato dall'egragio dott. Bortini. Il sig. Bonino darà volentiori tutti queeli schincimenti cho altri indati potessoro desiderare.
—Cosa BARRY DU BARRY, via Provvidenza, N.34 Torina, in scatela 14 chil. fr. 250; 112 chil. fr. 450; 4 chil. fr. 8; 2 chil. e 1;2 fr. 47.180; 6 chil. fr. 35; 42 chil. fr. 450; 4 chil. fr. 8; 2 chil. e 1;2 fr. 47.180; 6 chil. fr. 35; 42 chil. fr. 450; 4 chil. fr. 8; 2 chil. e statia per la colezione e cena, eminentamente nutritivo, che ai assimita o fortifica i nervi o le carni senza cagionaro mai di capo, nè riscaldamento, nè gli altri inconvonienti prodotti dai cioccolatti in uso. Scatola per 42 tezza fr. 2, 50; 24 tezze fr. 4 50; 48 tazze fr. 8; 288 tazze fr. 69; 575 tozze fr. 65.

DEPOSITI IN ITALIA

Asti, sig. Guglielmini e Sociao Draghieri — Bergamo, sig.

Asti, sig. Guglielmini e Sociolo Draghieri — Bergano, sig. Gio. L. Terni, farmacista — Bologna. sig. Enrico Zarri — Genova, sig. Carlo Bruzza, farmacista — Milano, Bonaccina, corsa Vitt. Em. — Padova, sig. Teolilo Ronzoni, farmacista — Verona, sig. Francesco Pasoli, farmacista — Venezia, sig. Ponci, farmacista — Udine, sig. Antonio Fitipuzzi.

OLINTO VATRI Redattore responsabile.

# NON PIU' MEDICINE

# SALUTE ED ENERGIA

ottenute senza medicina, senza purganti e senza spese

a mezzo della portentosa

# FARINA DI SANITA'

Revalenta Arabica di Barry di Londra, che guarisse rolicalmente a senza aposa le digestioni laboriose, i gastrici, gastralgie, costipezioni, emorroidi, umori viscosi, liati, polpitezioni, diaree, callagioni, stordimenti, tintinnio d'orecchie, acidezza, pituite, emicrana, sorditi, nouses è vomiti dopo i pasti o per gravidanza, emorana, sorata, nauses à voltat acht i par l'oper par della dotori, crudezze, crampi, spasiul ed inflammazione di stomaco, di reni, di vantre, del cuore, delle coste e della schiena, qualunque malatta di fegato, di nervi, della gola, dei bronchi, del fiato, dolte membrana muacose, della vescica e della bite; insontie, tossi, oppressioni, same, caterro, proachite, tisi (consunzione), serpeggini, eruzioni cutanec, molanconia, deporimento, efinimento, paratisi, perdito della memorio, dinbolo, resuntismi, gotta, febbre, isterismo, fi ballo di S. Vito, iritazione di nervi, novralgia, vizio e pochezza di sangue, clorosi, sopressione, ideopisia, raumi; grippe, mancanza di fraschezza e di energia, inocondria. Essa è anche indicata come

di freschezza e il diergia, specondrie. Essa è unico francia cume di miglior fortificante pei ragazzi deboli e per la persona d'ogni età, formando buoni muscoli o corni salde.

Estratto di 65,000 guarigioni. — Cura del Papa. «Roma 21 Luglio 1806. La salute di Santo Padre è eccellonto, principalmento depo che, estenendosi di ogni altro rimedio, fa i suoi pasti di Elevalonita Arabica Du Barry, la quolo opro effetti sorprendenti sopre di lui. Sue Santità non può abbastanza lodare i vanteggi che ricente da queste eccellente farina e di cui ne prende vameggi une risente de queste eccelente tarine e di cui ne precide un piatto ad ogni pasto. Corrispendenzo della Gazzetta du Midi.

N. 52,081: il Duca di Pluskow, marceciallo di Corte, d'una gastrite. — N. 63,484: la moglie del Sig. L. I. Dury, di Jumet presso Charleroi, di molti anni d'intollerobiti sofferenze allo stouaco, olle gambe, reni, nervi occhi ed alla testa. N. 62,818 il Sig. I. I. Nosi, di 20 anni di gastraigne e sofferenze di nervi e di stouaco.

N. 62,476: Sainte-Romains-des-Islas (Galon-ast-Loise) — Sinte-Romains-des-Islas (Galon-ast-Loise) — Sinte-Romains-des-Islas (Galon-ast-Loise) — Sinte-Romains-des-Islas (Galon-ast-Loise) - N. 62,476: Seinte-Romaine-des-Ièles (Saone-at-Loire) - Sia lodoto Iddiof La Revalenta Arabica ha messo fine di mici 18 anni di orribili sofferenze di stomaco, di sudori notturni e cattiva dige-stione. J. Comparei, curato. N. 44,816: L'arcidiacono Alex. Stuart di 3 anni di orribili cofferenze di nervi, reumatismo scuto, insonnio e disgusto dolla vito. — N. 40,210: il medico Dr. Mertin d'una gostralgia ed irritazione di stomaco che lo facuva vomitere  $^{15}$  s della gotte, nevralgia a costipazione ribelle. N. 49,422: il Sig. Raldwin del più completo efinimento, peralisi delle membra, in seguito ed cecessi di gioventù. — N. 55,800 Madoma Collard, controda Grand-Saint-Michel, 47, a Parigi, d'una tisi polmonare, dopo caser stata dichtarata incurabite nel 1888 e che non aves che pochi mesi di vita. Oggi, 1866, esse gode d'une buena salute. Ella commuizza millo volte il suo prozzo in altri rimedi ed he

Pila decommezza mute volte il suo prezzo in suri riment cel lio operato 65,000 guarigioni ribelli ad ogni altro trattamento. — Du Barry et Camp., 2, Via Oporto, Torino — in scatole di latte, del peso di lib. 1/2 brutta, f. 2.30; di lib. 1, f. 4.50; di lib. 2, f. 8.—; di lib. 8, f. 17.50; di lib. 12, f. 50; di lib. 24, f. 63.

La Revalenta alla Cloccolata Du Barry, in polyere, alimento squisiti per colazione e cano, aminentemente nutritivo, si assimila, e fortifica i nervi e la carni sanza cagimere male di capo, ne riscoldo, ne gli altri incovenienti delle Cioccolete ordinariamenta in uso. Si vende in scatole di latte, siglilate, di: 42 tazze, f. 2.50; 24 tazze, f. 4.50; 48 tezze, f. 8; 288 tazze f. 55; 576 tozze, f. 05. Si spedisce mediante una Vaglia postale, od un biglietto di Bauco. Lo sentolo di 56 u 65 lire, franco in provincia.

#### DEPOSITI IN ITALIA

| ASTL    | aig. | Guglielmini e Socino Droghi |
|---------|------|-----------------------------|
| BERGAMO | »    | Gio. L. Terni, farmacista   |
| BOLOGNA | ))   | Enrico Zarri                |
| GENOVA  | n    | Carlo Brussa, farmacista    |
| MILANO  | 32   | Bonuccina, carso Vitt. Em.  |
| PADOVA  | D    | Teofilo Ronzoni, farmacista |
| VERONA  | 30   | Francesco Pasoli, farmacist |
| VENEZIA | 1)   | Ponci, farmacista.          |
|         |      |                             |

# IL COMMERCIO ITALIANO

Giornale di Economia, Agricoltura, Industria e Commercio

Si pubblica a Torino da sei anni in grande formato

MARTEDI' GIOVEDI' & SABBATO

Prezzo ogni anno L. 14; sei mesi L. 7.50.

Ufficio Torino, via Lagrange, N. 17.

Questo periodico, è il Giornale di Commercio più diffuso e più a buon mercato fra quelli che si stampano in Italia. Ogni numero contiene articoli originali in argomenti di economia politica, agricoltura, industria e commercio, gli atti ufficiali del Regno, le decisioni dei Tribunali in materia agraria, commerciale ed industriale, il resoconto degli atti del Parlamento, un bollettino politicoamministrativo, una rivista delle borse, sul commercio sete, cotoni, lane, cereali, vini, elii, lini e canape, cuoi, coloniali e metalli; tutte le notizie più importanti dell' Italia e dell'estero.

### LA CRONACA GRIGIA.

RIVISTA SETTIMANALE DELLA VITA ITALIANA E DEGLI AVVENIMENTI CONTEMPORANEI

#### CLETTO ARBIGHT

Un franco al mese:

Tréntadue pagine con copertina.

Chi si associa almeno per un semestre (L. 6.) riceve in dono il romanzo sotto i terchi Cil ultimi Coriandoli (3ª edizione non manomessa dalla censura austriaca e borbonica).

Si dirigano lettere e vaglia all'Ufficio della Cronaca Grigia Milano, Corso Vittorio Emanuele 18.

Chi desiderasse il solo romanzo spedisca L. 1 25.

# IL LIBRO DELL' OPRAIO

#### I CONSIGLI DI UN AMICO

scritto dedicato

Alla società dell' Amor Fraterno

DELL AVVOCATO

#### CESARE REVEL.

Membro della Società italiana d'Economia Politica, membro onorario della Società dell' Amor Fraterno, della Società generale degli Operai di Torino e della Società degli Operai di Abbadia Al-

Si vende dai principali librai d'Italia al prezzo di italiani cent: 60, e dell'autore in Torino, piazza Madonna degli Angeli N. 2. piano 320. -

## L'INDIPENDENTE

#### Premii del 1867.

Siamo lieti di constatare che l'Indipendente, il quale entra nel suo ottavo anno d'esistenza e pubblica esclus-vamente po' suoi abbonati la notevole e si interessante Storia dei Borboni di Napoli, scritta da lessandro Dumas e Petrucclii della Gattina, le cui affermazioni son sempro appoggiate da documenti autentici, offre, al momento della sottoscrizione, ad ogni abbonato di un anno, antico o nuovo, contro l'invio di lire 32, 50, VENTI VOLUMI gratis da scegliersi nelli lista delle opere più celebri de' quattro scrittori si popolari:

#### ALESSANDRO DUMAS - EUGENIO SUE PAOLO DE KOCK - VICTOR HUGO

Oggi che il gusto della lettura de' buoni libri ha preso oggi cha il gusto della fettura dei buoni tibri ha preso si grande sviluppo, non si potrebbe troppo applaudire a questo modo si favorevole di spargere le opere che hanno ottenuto il successo più clamoroso. Gli invii agli abbonati di Italia o dell' estero sono mandati per la posta franchi di porto, accompagnati da lettera d'avviso.

Del Conte di Mazzara, romanzo inedito di Alessandro Dunas e Petrucchi della Gattina, in corro di pubblicazione

Duthas a Perfecti della Gattina, in corse di puddicazione nell'Indipendente, i nuovi abbonati di un anno riceveranno gratis tutti i numeri pubblicati, affinche possano aver completa questa nolevola opera.

Inviare i vaglia al direttore dell'Indivendenta — Strada di Chiaia, 54, Napoli...

#### ANNO VII.

### IL COMMERCIO DI GENOVA

GIORNALE DI ECONOMIA PRATICA, POLITICO E COMMERCIALE

Col 1ª Gennaio si pubblicherà quotidianamente.

Le materie saranno così divise:

Parte politica. — Diario e polemica — Notizio italiane ed estero — Recentissime — Dispacci telegrafiici.

Parte economica. — Articoli riguardanti le finanze, la marina ed il Commercio.

marina ed il Commercio.

Parte finanziaria, — Cronaca finanziaria e industriale — Rivista della Borsa di Genova — Listino delle borse di Genova, Firenze, Torino, Milano, Parigi e Vienna — Gambi.

Parte commerciale. — Dispacci e notizie commerciali dei mercati nazionali e stranieri — Rivista settinianale commerciale della piazza di Genova — Prezzo corronte generale dei mercati di Genova, Marsiglia e Londra.

Parte marittima. — Arrivi e partenze dei bastimenti a vapore dei nostro porto, col relativo manifesto di bordo — Bastimenti sotto carica — Movimento dei bastimenti nei porti italiani ed esteri con il carico.

stimenti nei porti italiani ed esteri con il carico.

Varietà. — Cose locali — Fatti divorsi — Appendici — Varietà. — Cose loc Bibliografiie, ecc. ecc.

Abbonamenti — All' Ufficio — anno L. 20 — sem. 10:50 — trim. 5:50 — A domicilio e Regno d'Italia anno L. 24 — sem. 13:50 — trim. 6:50. — Per l'estere si aggiungeranno le spese postali.

Inserzioni. — In quarta pagina centesimi 15 ogni linea. — Nel corpo del Giornolo cent. 50. — Pagamenti antecipati.

Per abbonamenti ed inserzioni dirigersi all'Amministrazione piazza S. Sepolero, casa Massone-Gatti, N. 4.

# FIGARO

#### Strenna Almanacco Omnibus.

PER TUTTI I GUSTI.

Sommario delle materie in esso contenute:

1. Calendario dell'anno nuovo con numerose profezio umoristiche, Aneddoti, Epigrammi, Facezie, Bisticci, Barzellette in versi, Ponsieri, Massime, Proverbi, ecc.

2. Diversi articoli d'Istruzione e d'Utilità per tutte lo classi di persone.

3. Un milione, o poco meno, di romanzetti, commediole, racconti fantastici, e articoli umoristici non plus ultra.

4. Poche pagine d'Agricoltura.

5. L'Intiero abbigliamento dei moderni Adami e delle moderne Eye. - Tirata per le genti del bon ton.

Piccolo emporio di ricette, specifici garantiti nuovissimi.
 Da Milano a Venezia. — Memorio di uno scapato.

8. Il Cappello. - Considerazioni di un misantropo.

9. Raccolta di Sciarade, Logogrifi, Rebus ed ogni sorta d'Indovinelli con numerossimi premj di libri, ecc. ecc.

Costa L. 1 franca di porto per tutta Italiana. Per l'estero aggiungersi le maggiori spese postali.

Dirigersi con Vaglia Postale all'Editore della Biblioteca Economica in Milano.

# IL DIRITTO

#### GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA ITALIANA

Si pubblica a Firenze tutti i giorni.

#### Prezzo d'associazione

|                | anno  | seniestre | trimestre |
|----------------|-------|-----------|-----------|
| Regno d'Italia | L. 30 | L. 16     | L. 7      |
| Francia        | » 48  | 3 , 25    | • 1941    |
| Germania       | » 65  | 33        | ,         |
|                |       |           |           |

# IL CAFFÈ MENEGHETTO

tiene un assortito Deposito de' Migliori vini Italiani e Francesi, come per esempio Asti spumante - Nebbiolo -Barbera - Gattinara - Caneto - Barrolo - Champagne - Bordeaux. Qualità distintissime e prezzi modici.